

La Stozia, di Santa Abaria Abaddalena, e Lazzero, e Abarta.



Elestiale gloria, ebuon configlio Jo sommo Dio ò vera Trinitae, che ti degnasti mandare il tuo figlio al mondo per la nostra sanitae, tutti andauamo all'infernal periglio ma venisti con tanta humanitae, carne humana in vergine prendesti per noi ricomperare tu nascesti.

Si come parla e dice la scrittura nel mondo stesti ben trentatre anni per ricomperare l'humana natura patisti morte con grauofi affanni

da quella gente cruda oltra misura come srlue il Vangelista Giouanni il terzo giorno tu rifucitasti e santi Padri del Limbo cauasti.

Benche comedile va giorno

I book at

Per quella passione giusta e fanta che tu portalti per lo nostro amore per ricomperare la gente turta quanta però ti prego sommo creatore, che tu mi voglia dar memoria tanta chio dica alcune cofe al tuo honore di Maria Maddalena vna leggenda che chi m'ascolta dilecto ne prenda. ib toutign toup Aubit Se

Chill Day oblasti Hereis Deb

Se m'ascoltate io vi ditò vna storia di fazzero di Maddalena e Marta, the di Betrania surno e per memoria io velo dico com è scritto in carta eron gentili, e di gran vanagloria ricchi possenti, & hauien roba sparta Re Silio si chiamò il loro padre la Regina Lucrezia su lor madre.

Lor padre e madre del mondo transia rimase Lazzer con queste sorelle ricchezze e gran tesor lor rimania e molte gioie delicate e belle, restò il Castello, è la gran signoria a Maddalena si restorno quelle le cui bellezze non potrei mai dire dirò la Storia chi mi sta a vdire.

Benche costei a vanagloria attese come di lei si legge nel sermone. vn giorno sendo Christo nel paese co discepoli a casa di Simone, la Maddalena dimora non sece subitamente contro lui nandone, e con le lagrime a Christo i piè lauoe e co biondi capelli gli asciugoe.

E Giesu Christo pien di cortesia
a Maria Maddalena hebbe parlato,
e si gli disse lieua su Maria
tu hai il cortuo tutto humiliato,
e non ti piaccia di far pi u follia
da hora innanzi non far piu peccato
io ti perdono, & otti liberata
d'ogni peccato sei monda e lauata.

Dapoi che Christo su in ciel montato costor rimasono in Gierusalemme tutto il paese hauieno abbandonato lasciatno la Bettania e'l Bettelemme, a predicare ognuno ha cominciato Lazzero, e Marta, e Maddalena insieme predicando di quel figliuol di Dio de ue ascolta ciascun col cor giulio.

Costoro convertiuan molta gente pur predicando il bel nome di Cristo, ma quel popol Giudeo isconoscente ciascun di loro stava ben prouvisto, d'vecidere i Christian segretamente Lazzero e Marta e Maddalena i questo perch'erano di nobil sangue gentile or guarda quel che pensa il popol vile.

Non voller gia mai vecidere costoro perche eron de gentil della cittade, vn gran consiglio feciono infra loro questi giudes pien d'iniquitade messongli in mare senza far dimoro in vna barca grande in veritade la qual da remi e vele abbandonata con intenzion che annieghi la brigata.

Ma il vero Dio che tutto il modo regge, non volle que suo serui abbandon are, la barca senza vele o altre armegge andò secondo la guida del mare tre di etre notte secondo che si legge, che l'acqua e'l veto si l'hebbe a guidare secondo trouo scritto per sentenza giunsono nelle parte di Prouenza.

Alla città che Marsilia e chiamata ch'era in quel tépo dun gra Re pagano e quella barca al porto su andata accostandosi a quello humile e piano e Maddalena e Marta in quella siata Lazzero in terra smontò per certano quel di la gente a vna sesta andaua dinanzi al porto tutta la passaua.

Sendo costoro in terra dismontati
ognun diloro hauea gran same e sete
e gl'eran mal vestiri e mal calzati
si come nella historia intenderete
in su la via si surno assettati
van domandando con parole discrete
qualche limosina per amor di Christo
doue ciascun sacea suo viso tristo.

ch

M

Vedi

epo &h

e pe

etu

che

preg

per

Edet

la m

ella

epo

COU

che

eiui

che

Auue

112

lap

edi

1 00

Petl

def

le tu

Tutto quanto quel giorno stetton lie che dato lor non fu ne pan ne vino questo chio dico non furon bugie che per la fame ognuno era tapino vennela notte paffato quel die e come piacque al buon Giesu diuino Maddalena in visione alla gra donna

apparue del fignorferma colonna.

Vedi tu donna diste Maddalena e poueri che sono qui arriuati & hanno canto affanno e tanta pena e per gran fame son forte astannati e tu sei ricca, & hai la menta piena che non soccorria quelli sconsolati, pregoti donna che faccia lor bene per quello Dio ch'al modo ti sostiene. Maddalena gli disse il che el come.

E detto questo ella non disse piue la martina la donna fi suegliaua ella non sa chi sia questo Giesue e poueretti che in sul porto staua con tana fame che non potean piue che ciaschedun di loro strangosciaua e tutto il giorno stetton lu quel porto che non fu dato lor nessun conforto.

Auuenne poi che la sera seconda ella gli apparue pure in visione la preziofa Maria gioconda e diffe donna intendi il mio fermone, i pouerelli che vennon con l'onda per l'alto mar con gran tribolazione, de far lor charità per quel Signore le tue sicchezze torneran dolore.

E poi subito si parti la Santa e la mattina la donna fi sueglia tremaua di paura tutta quanta di quella vision si marauiglia, aspetta il giorno con pena cotanta leuossi presto e infra se si consiglia e dal marito suo lei se nandone & vna grazia a lui fi domandone.

Et fi gli diffe caro mio matito fa che tu intenda queste mie parole stanotte in vision m'è apparito vnafanta & si dice che vuole che a poueriche stanno a mai partito si faccino limofine senza trole caro marito per lor presto manda e quelsignore subito comanda.

E tutti se gli se venir dauanti a vno a vno gli domandaua tutti e di che luogo siate tutti quanti & in che modo qui siate condotti disse la Maddalena con sembianti noi siamo di Gierusalem venuti e domandò come gli haueuon nome

Disse la donna se su Maddalena la qual duo volte ho hauuta in visione ella rispose con mente serena io son ben dessa e fece vn bel sermone. e la sua lingua par che non raftrena nominar Christo e la sua passione si bel sermone fe quiui dauanti che piacque a quel fig nore e tutti quatil

Il dir di Maddalena fu si santo si che piacque al Signore e la brigata e innamorato il Signor tutto quanto ei diste a Maddalena in quella fiara questo tuo Dio il qual tu ami tanto una grazia da lui mi fuste data che di mia donna hauessi figlia o figlio io mi battezzerei per tuo configlio.

Io non ne posso hauer per nulla via o Maddalena priega il tuo fignore, che mi faccia la grazia ch'io vorria io mi battezzero un grande amore con tutta quanta la mia baronia e Maddalena gli rispose allhora non dubitar di niente che harai quelta, e ogni grazia che domanderai.

E tanto su accerta l'orazione che fe la Maddalena al creatore che la lua donna di lui ingrauidone dun figliuol maschio di nobil valore donda og nun n'hebbe consolazione mailimamente quel degno fignore e bastezzósfi lui, e la mogliera e molti altri batoni che quiui era.

Dipoi che fu battezzato il lignore molti fi battezzor della Cittade, huomini e donne, ò discreto auditore e del paese assai in quantitade, e Maddalena con perfetto amore predicaua lor ben la veritade di Gielu Chritto, e diceuagli il vero e spesse volte nomauan san Piero.

Si come fu Vicario in questo mondo di Giefu Christo che nel ciel montato la sua possanza nona fin ne fondo il Papa de Christiani e fu chiamato allhor questo signor degno e giocondo, in capo di due di freno riprese de fatti di san Piet su innamorato e dispose volere a Roma andare è di voler con san Piero parlare.

Vna gran naue fece apparecchiare per gire a Roma con fua baronia, & alla donna sua prese a parlare ch'ella reggessi ben la signoria quella lentendo che voletta andare infra fuo core con gran maninconia elagrimando cosi prese a dire o lignor mio con teco vo venire.

Et quel signore gli parld e diffe cara mia donna quelto a monon piace, che non vorrei qualche cosa auuenisse perche sei groffa adunque resta in pace, se per fortuna in mar tu partoriste per la fortuna che è tanto fallace, come suol fare spesso nel gran mare ch'alcum conforto non ti potrei dare.

Batte

ò Mar

12 8 13

Emera!

morta

come ta

chinon

tant era

che lin

abbrace

pelchit

Colorch

redendo

il genti

dicendo

the corp

gettlan)

equando

dento al

poitinu

parlando

Offate mi

metaro i

omequan

mit pians

RPOIgitta

nom ore

Hatemi

daon get

A OTUSTIBLE

equalche

at a donn

orche con

ederete ch

anutrican

Perder potrei ogni confolamento che tanto tempo io ho desiderato, d hauer qualche figliuol di valimento tu vedi che Gielu fi ce l'ha dato le gli morifle i farei mal contento erimarrene come va disperato ma pure infine la donna dicea con effe a Roma in tutto andar volea:

Vedendo il signor sua volontade molto mal volentier le consentia, fecelaentrare in mare in veritade con tanta gente quanta ella volia, a Maddalena lasciò la cittade ch'ella reggessi ben la signoria doue rispotea lui la Maddalena fignore andate, e non vi date pena.

Le vele al vento e marinari stese per l'alto mar dirizzando la naue due di, e due notte com'è ver palele hebbono il vento affai buono e fuaue vn vento fi mutò molelto e graue, leuosii vna fortuna in alto mare hor odiquel che gli venne a incontrare.

Non sò le fusse per la gran fortuna ò per sinistra che la donna haueste; ò che la cola fusse pur comuna e parche questa presto partoriste, vn figliuol maltio la storia ragiona ò quanto quel Signor si sen'afflisse nato il figliuolo e la donna fu morra ò quanta doglia quel Signor ne porta.

E CO-

E cominciosii a far fi grande il pianto vedendoch era morta la sua donna, di lagrime si bagna tutto quanto battefril vilo, il petto, e la persona e si gli pareua ester tutto affranto ò Maria Maddalena lui tagiona, la grazia che per te fu conceduta oime che troppo presto il ho perduta.

In questo vna isoletta hebbon trouate che non v'habitaua neifuna persona, come la neue all'ilola fu venuea el padrone al Signor con ragione fuor della naue coffei sia mettuta rispose quel Signor in hora buona, con tanto pianto diceua coltui che quella gente piangeua con lui.

E mera nato cofi bel figlinolo morta e la madre e non so che mi fare come farò rapino in quelto stuolo chi non ho balia poterlo lattare, tant'era il pianto con amato duoloche lingua d'huomo nol potre contare abbracciaua la madre, e possil figlio meschino a me chi mi dara configlio.

Poi della naue la cauorno fore cosi lo figlio questo su palele il pouer gentil'huom pien di doloie fuor della naue subito discese, d cendo ajura me o Saluarore il luo mantello in terra gli dittele e coprina la donna col mantello con quel figliuolo in braccio tato bello

Color che guidon la naue per mare vedendo pur che quella donna è morta, al gentil huomo presono a parlare dicendo questo il mare non comporta, che corpo morto non pollian portare gettlanla in mare con la mente accorta chel gentil'huom non fi può confolare, e quando il fignor questo hebbe vdito drento alla neue cadde tramoitito.

Si grande il pianto facea quel bambino non hauendo mammelle da lattare, il padre suo diceua ome tapino ò figliuol mio non ti posso aiutare egl'era tanto il pianto in quel mattino por col mantello amendua gli copria forte piangendo ognun si dipartia

E poi rinuenne e disse con teruore parlando a marinari & al padrone ò frate miei diceua con dolore che farò io di questo mio garzone ò me quanta pena veggio nel mio core tutti piangeuan con gran pastione, se voi gittate in mar quelta mia donna, io vo morir con lei che mia colonna.

Subitamente tornorno alla naue e la donna el figliuol lasciorno in terra, con gran lamentie dolor molto graue piangendo e lagrimando ognun fi lerra e nauicando col vento fuaue il ver di Roma la storia non erra con bonaccia di vento nauicorno che in breue tempo a Roma arriuorno.

Ma fatemi vna grazia se volete de non gettate quella donna in mare, alquanto vn poco voi alpetterete le qualche isoletta noi possian trouare: iui la donna e'l figliuol la cerete porche con meco nol pollo portare, vederete ch'io non ho balie alquanto da nutricar diceua con gran planto.

E come e'fu in terra dismontato questo signor con gran maninconia, all'Apostol san Pier ne fu andato e tutto quanto il fatto gli dicia, e come Maddalena l'ha battezzato e lanto Piero con la mente pia, si lo veniua tutto confortando e nella fe di Christo ammaestrando. Meder

Messer lan Piero di Spirito Santo dolce parole al gentil'huom dicia, che l'ha già confortato tutto quanto e ben due mesi a Roma si stagia sopra la naue poi montorno in tanto san Piero el gétil'huomo in compagnia S. piero il papa el gétilhuomo insieme e'n su la naue cuttadua insieme preser cammin verso Gierusalamme.

Poi che in Gierulalem forno arrivati il gentil'huom e l'Apoltol san Piero subicamente in terra fur smontati per dimostrarglitutto quanto il vero & al monte Caluario gl'ha menati doue Christo morì dal popol fero e diste in questo luogo quel signore tu morto da Giudei per nostro amore. Ma non si presto come qui la storia che ben due anni ste in Gierusalemme si come io trouo scritto per memoria moltrandogli il paelee Bettelemme, è poi tornaro a dietro con vittoria e quando giunier alla fede Romana imotorno in terra come il vero spianz.

dera bel

e gettau

dendoin

questail

gentilhu

accoftaua

iquelputt

hs[eallan

mamma

poicon q

the mamm

gentil'ht

deffere in

interta di idite quel

Comedett

the genti

morta in

thato eta

loginocch

traendo vi

edite iof pelaquat

E scoperie

ladonna

quiut il f

con la ma

Lightocc

conlem

Oalto Id

statte !

Come ho detto passati eran due anni che'l gentil'huom la sua donna lastoe, mort alla riua con sospirie danni e del figliuolo ancor si ricordoe. e so pirando con grauosi affanni poi da san piero lui saccomiatoe. topra vna nauile subito montaua e'n verso di Marsilia si tornaua.

Poi chel mote Caluar gi'hebbe mostrato Per lalto mare forte nauicando menollo prelto al fanco monumento, doue Christo Ciesu fu sorterrato e doue su dipoi quel grandamento e poinell'orto fil'ebbe menaco la doue cenò Christo a comparnento, eluoghi vidde di Gierusalemme e quel menò al presepio in Betteleme.

in verto di Marlilia lene gia, e di notte pel mare tranquillando che a quella isoletta lui venia; e doue il gentilhuom venne lastando la donna col figliuolo in compagnia come veduta hebbe quell'isoletta al cor gli parue hauere vna faetta.

Et disse in questo luogo Christo e nato della vergine santa, e gloriofa nalcendo pouero ci ha fignificato chel pouer si de amar sopr'ogni cola e quelto per esempio ci ha lassato e'l gentil'huom con la mente goiola eglera fatto tanto confolato che donna e figlio hauea dimenticato.

E comincio e fare vn gran lamento che assai sarebbe lungo a dir per rima dicendo io non sarò gia mai contento e tutto il fatto hauca detto di prima iui rimase il mio consolamento la mia donna el figliuol di grade stima, con tanto pianto questo lui diceua che tutta quella gente ne piangeua.

Poi che gl'hebbe mostrato i luoghi santi Diceua a marinari & al padrone e gli miracoli che Gielu Christo tece, partito hauea da se lamenti, e pianti d'ogni allegrezza il suo core si accese e ritornorno a dietro tutti quanti topr vna naue e questo e ver palese in ver d' Roma el suo cammin prendia il genti I huom e san Piero in copagnia.

trategli quando io parci di Prouenza io menai la mia donna per ragione estendo grossa vdite mia sentenza ellendo in mar partori vn garzone e poi mori con molta pazienza, io lassai quiui la donna el figliuolo hor pensate le questo mi fu duolo.

Em 3-

E marinari velo vollon portare quel gentil'huom che tanto sconsolato, che vuol dir quello, & ella rispondia e quando giunsono alla riua del mare viddono vn garzoncino iui in quel lato, lempre son stata teco in compagnia che la riua del mar staua a guardare egl'era bello, frelco, e delicato, e delle pietre il fantin ricoglieua ele gettaua in mare e poi rideua.

Marauigliofi costor della naue vedendo in terra quel picciol garzone, edi notte non ma abbandonato dicendo in que sto loco aspro & graue in questa isola non ci sia persone il gentilhuomo con la mente suaue che'lisuo figliuolo sia e si pensone s'accostauano a terra pianamente e quel puttin fuggiua immantinente.

Corse alla madre sotto quel mantello ò mamma mia cominciò a chiamare e poi con quel mantel si copria ello e le mammelle cominciò lucciare il gentil'huom quando vedeua quello d'essere in terra mill'anni gli pare in terra dismontorno tutti quanti vdite quelche fece Dio de lanti .

Come dett ho passati eran due anni chel gentil'huom lassato ha la sua dona, morta in su l'isola con sospiri e danni estato era in Gierulalem & a Roma inginocchiossi in terra senza astanni, traendo vn gran sospiro a lui ragiona e diffe io son viua o mio signore pesa quata allegrezza e gl'ebbe al core. ella conuerti tuttala Prouenza.

E scopersela, e presela per mano la donna si leuò presto a sedere, quiui il figliuol suo era viuo e sano con la madre scherzaua con piacere inginocchiosfi il gentil huom soprano con le man giunte, e cosi prese a dire, ò alto Iddio fignor glorificato a tutte l'hore lempre lia laudato.

Diffe il fignore io ti lasciai qui morta carissimo consorte hor ti conforta a Roma a terra lanta in ogni porta e tutto il fatto la donna dicia, in Ogni parte doue tu le andato la Maddalena fi m ha accompagnato.

Et hammi nutricato quelto figlio ò lignor mio quanto fu buon configlio quando (gnun di noi fu battezzato perche Iddio ci ha tratti di periglio ognun laudaua Iddio glorificato, io non potrei contar tanta allegrezza ne il lagrimare infieme per dolcezza.

Ringraziando l'onnipotente Iddio qual'è signor di quel regno beato che gl'haucua condotti al lor defio che gran consolazione a loro ha dato, e poi ciascun di loro humile e pio sopra la naue ognun fi fu montato, verso Prouenza ognun il cammin piglia tato che in breue giunsero a Marsilia.

E poi che fu ritornato il Signore grande allegrezza ferno in la cittade e Maddalena con perfetto amore lor la pregorno con grande vmiltade e raccontorongli tutto lo tenore per ben ch'ella sapea la veritade, mentre che stetton dice la sentenza

Al gentil' uomo confegnò lostato & Signoriala quale gli lassoe, tutto il paele haucua battezzato alla fe di Gielu gli confermoe e poi de quel fignor chiese comiato la Maddalena coli gli parloe, diffe i non vo piu stare in queste parte seruire ivo a Dio con vn'aitr'arre.

Da tutto il popol luo comiato prele piccoli e grandi lagrimar facia, li come queste cose hebbono intese gran marauiglia cialcheduno hauia lungi dalla Città questo e palese nun gran diserto quella sene gia, il qual luogo la storia narra, & alma per nome e detto monte della palma.

Egliè vn monte & vn'aspro diserto nun luogo molto ofcuro e tenebrofo, la Maddalena ventrò par lo certo col nome di Diotanto gioso, lopra di vn (asso ch'era allo scoperto quiui feruiua al buon Giefu pietolo, in quel diferto con gran reuerenza grencanni stette e sece penitenza.

A tutte l'hore da fera, e mattina a Terza, e Nona, a Vespro, & a Copieta e l'alma nostra infin non fia dannata veniani gl'Angeli del crator diuino intorno a quella fanta alma discreta

con lei faceuano va canto diuino tal che lei li vedeua molto lieta se in questo mondo vanagloria attele in fine poi la penitenza fece.

Il tempo di trent'anni era paflato e come piacque al sempsterno Dio, quetto spirito glorioso e beato ollais dal corpo si parti con gran desio Angelie Santil hanno accompagnate nell'alto cielo, e secondo trono io Angelie Santi quell'alma beata Apostola di Christo incoronata. in questante la monet les pi

Questa storia di Maria Maddalena la quale al vostro honore i ho rimara, preghiamo lei con la mente ferena che sia dinanzi a Dio nostra auuocata che guardi noi degni totmento e pena per graz à a turti Iddio ci dia agloria al voltro honore e finita la storia . 93

## Topia desen di loro humile e pio A gentil huom quando vedeua d'efferein tertamil'anni gli pare N'I

Stampata in Firenze, Alle Scale di Badia Per Diacinto Tofis 1617.

E poi che fu titornato il Signore grande allegrezza ferno in la cittada e Maddalena con perfetto amore lor la pregerap con grande viniliada e raccontillengli tutto lo cenore per ben ch'ella fapea la veritade, menure che incrion dice le fratgenza

morrain in lifeld committee danni ellato crita Gice (ginana) a Roma inginouchosti in the sale of a stanni, traendo en gran folpiro a lui regiona e diffe io ton viua o muo l'enere opeta quara allegrezza egi bbe al core, ella conuerri cortela Pronenza.

chel geneil huom laflaco ha la lua dona,

Comedett ho pallatician due anni

Al gentil' nomo configno loffeto & Stematical quality of leffice, rutto il pacie haucus batterzano alla te di Gielo gli confermoe e poi da quei fignor chie le comiaco la Maddalena con eli parloc, diffici near vo cit thate in questo parts

stre the e Dio coa vo alt and

E looperleis, e prefeia per mano le donna fi leud pre line ledere . quint il figlinol ino era vino e lano con la madre lehetzaua con piacere ingenocchiosh il geneil huom footano con le man giunte, « cossuces à dire, e alto Ladio fignor glorincato a correlation of the landage.

B.R. 182.27

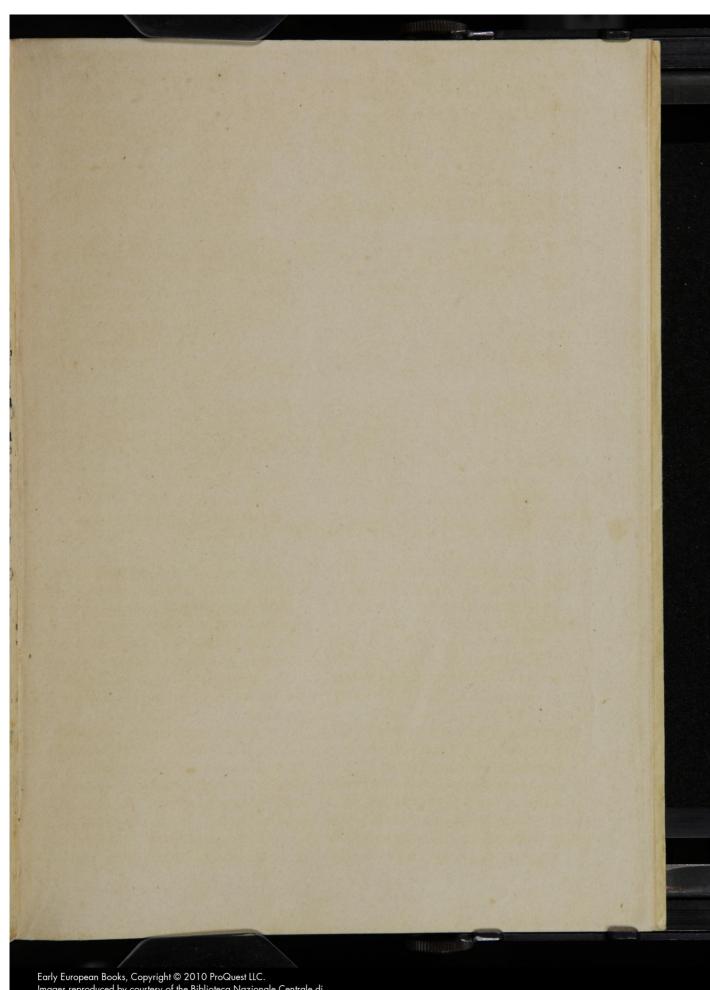



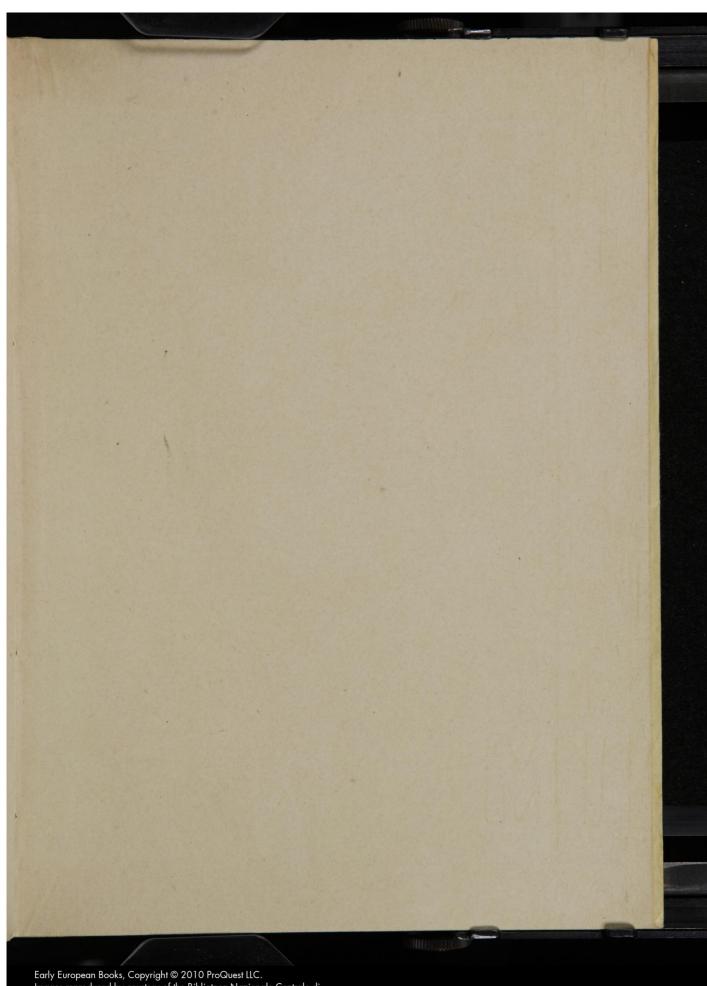